# DIPARIDE

DEL S. MICHELAGNOLO
BYONARROTI.

Rappresentata nelle selicissime Nozze del Serenis. COSIMO Medici Principe di Toscana e della Seren. Principessa MARIA MADDALENA Arciduchessa di Austria.





IN FIRENZE.

Nella Stamperia de Sermartelli.

M. D. C. V. I. I. I.

Con Phinilogio.

IL GIV DIZEO

# DIBARIDE

FAVOLA

# DEL S. MICHELAGNOLO BVONARROTI.

Service on the felt of me Norge del Service CO SI 10 Notedia Penacipe de Tolene - the Sorra Principella Min R. M. W. Salt. B. M.



IN VIRENZE.

Wisherman in State of the Control of

### ALSER/ENFSIMO PRINCEPE, E ALLA

SERENISSIMA PRINCIPESSA

DINTOSCANA.





cenza statarappresentata nelle lor selveisime Nozze, ella vorrebbe pur conseruarsi per quato puo quell'onore, il quale per singolar be nignita dell'AeA. loro le estato vna volta in si illustre occasione attributo. Ne ciò spera in altra guisa poter conseguire, che con l'ador narsi del Serenis. nome di quelle. Alle quali vontissimamente m'inchino. il di 4. di Nouembre 1608.

Delle A.A. VV. SS.

Vmilif e denotif. Seruit.

### MERCVRIO

### PROLOGO



RAVIGLIA none, che per le felue Tragraziose Ninfe, E tra pompose, e nobili Donzelle Per le citta superbe, e ne teatri, Ou ogni volto è segno a mille squardi,

Di betta fi contenda, Gareggiando ad ognor l'una con l'altra Della guancia, de gl'occhi, e delle chiome. Ma che Dine celesti Discendan oggi in terra a simil vanto. Nuono vi fia Rupore Augusti Spofi, Che'l Cielo accoppia , e Amor si dolce annoda , E valore, e fortuna insieme agguaglia. Per ch'a Giunon , ch'è regnatrice in Ciclo , - A Pallade, che figlia Del superno I onante , ha'l divin sene Pieno di sapienza, e di virtute, Onor fia lieue di belta la palma . Venere taccio : a lei men si disdice

Stimarfibella, che d' Amor'e Madre, E Amor altro pon è , che di bellezza E defire , e diletto , è germe, e frutto . E pur è ver che Pallade, e Giunone Con Venere contrastino ; e'l contrasto Etal, che Gione Eterno, il mio gran Padre, · Per douerlo acquetar me v'interpose ;

Me de gli Dei messaggio, Che si souente apporto a voi mortali L'alme grazie, che'l Cielo in voi diffonde E a questa regia a questo eccelso impero Della felice Etruria

con, and market

I tefori

### PROLOGO

I tesori dispenso, e senno, e gloria Spiro nel fen de fuoi famofi Regi . Poiche Teti del Mar la bella Dina, E Peleo mortal congiunse Amore, A'solenni Imenei, al gran conuito Tutti gli Dei del Cielo Furon chiamati: E la discordia sola Non v'ebbe loco : Onde di saegno ardendo, Immaginò vindicatrice sperta, Nuone del fuoco suo sparger fauille Quindi gitto tra quelle menfe un pomo D'oro tutto lucente, e pien di gemme, Ch'io subito raccols: E rimirando Suo splendor, sua vaghezza, entro vi lessi DONISI ALLA PIV BELLA. Cento donzelle, che d'intorno accolte Il nettare infondean da gli aurei vasi, Accorfero primiere a farmi mostra Di lor bellezza defiofe, e vaghe. Ma quelle Dee , che v'assidean piu degne Fattes di beltade emule ardenti . Mosfer tra loro inuidiosa guerra. Onde Gione a victar tra le dolce Zze Delle gioconde nozze ira, e tumulto, Silenzio a loro impofe, e a me commife, Ch'a Paride un Paftor di Regia Stirpe, Che'n queste d'Ida antiche felue alberga, Dessi lbel Pomo , perch'er poscia a quella; Che di maggior beltà gli sembri adorna, Donar il debba : e gia s'accinge all'opra, Aspettando ascoltar chi sia che Ibrami; Ch'ancor non sa tra cui la lite penda. Et io per riportar nouella a Gioue Di tal sentenza , subito , che scocchi

### PROLOGO

Volerò al Cielo, invun batter di piume.
Quinci non fia piu mai che n Ciels' affolisi
Contessa di beliade, es solt ve moi o
Regnerà la Discordia altres, e belle
Donne, ch'iomiro a quelle Dee simili.
Che voi tosto vedrete lustinghiere
Paride supplicar (cotanto puote
Di belta gloria mocor ne divin petti.

### IL FINE.



Charles of the control of miles

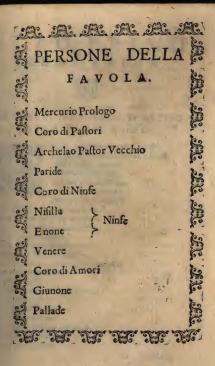



# ATTO PRIMO

द्धार इस्क्री

# PASTORI DEL CORO.

Charinto Charinto

M A I palefe d'ogn'internol grido
N'èfparfo il che trà Pafferi, e Ninfe,
D'altro non fi ragiona
Se non di questo Pomo,
Nè cura altra ne stringe,
Che'l desio di vuederlo;

Che'l deso dividerlo;
Nè voi n'hauete ancor la fama voita?
Nè voi n'hauete ancor la fama voita?

voit l'aptro non tronerrai di quetta schiera
Ch'appena hauea l'aurora
Inquesto di della sua bionda chioma
Suelati'n su la fronte i primi stori,
Quando per piu d'un suono, e piu d'un grido
Chiamati a nuona caccia,
Si ne siviò la vogsia,
Che sproma i cacciator vaghi di preda,
Che meraniglia fora
Per gl'alpestri sentieri,
E per l'erme campagne
Qualungue anusso senties sono consenties senties.

Cheri, Si bello, e si leggiadro E'l pomo di ch'io parlo

Ch'altro simile ancora Non produsse col sol terrena fronde. oro, e minio it cotora ? C Son di smeraldo le sue verdi foglie: E fon rubini, e perle I ricchi femi fuoi , che'n feno accoglie . Ermil. Qual miracol ci narri ? E di chi fia st prezioso dono ? cherin. Nell'auren forza fua feritto fe legge, Ch'ei debba darss a quella, Che'l nome porterà d'esser più bella, A O I ? A S sumil. Naftera di tal cafa Vn piacenol contrafto; Che molte fon le Ninfe in que sti bofchi Belle, e vaghe, e ciafiuna effer fi crede, Sempre mai piu dell'altre, e bella, e vaga. E qual giudice eletto Fia di si gran sementa? Chenin, Paride ilbel Paftore, VagheZza delle Ninfe, Delle selue splendore , De versi , e della cetra Onor, della faretra, e gloria, e vanto A così grave , e tanto Giudizio'l Ciel destina : Perche'n lui di dinina Giustizia vn raggio piu ch' in altro splende. Tal di sua fama il grido in alto ascende . Ma giustizia, e ragion non è che vaglia, E non ceda al desire Di piacer'a colei, che s'hà per donna Non bronzo, non colonna Legge , o decreto si fenero intaglia , Che la forza d' Amor nol franga, e spezzi: Agli amorofi vezzi. Alle

'Alle lufinghe d'un bel guardo altero Cade ogni legge al fin, cede ognimpen Vedrai, che l'oiomnetto SenZ'altra di bellezZa Cercar mostra piu degna , è paragone Ne farà dono alla sua bella Enone. Ma dimmi, e chi gl'impofe Vn cofi grave incarco?

Cher. Mercurio il Dine alate Meffaggiero di Giove, che pur dianne Per queste selue informa vmana scefe. Es a lui perse'l pomo .

Erm, Etulvedefti? Cher. tolvidi. Oh qual raggio parea, qual delce lumes Di fua dininitade Scintillar dogni ntorno Ou estraca lo fenardo , On'ei volgea la fronte, à mouea'l piede.

bem. Ma quando es porfe a Paride'l bel pomo Non gli fece palefe Qual ne doue fe di voler di Gione Ninfa arriccbir , che di beltà piu fplenda?

Sper. Io non lo'ntesi già, ma l'aurea feorza, Com ora io wi dicea, fcolpito mostra Doner porgersi n dono alla piu bella . Altro so non sò Mada lui fia che tofto Questo s'intenda a pieno . Che quinci (oh come tieto) Par che fe'n wenga a noi , fattofi altero Porche Gione a lui folo Di si nuono gindizzo il peso impane Alci. Non fare io gia lieto

Se mia foffe tal cura Di celebrar tra mille 1. a beled d'ama fola.

FATE

AD T ITTO

Farst amica vina ola ovo della competentia della competentia della competentia della competentia della competentia della competentia compe

S'accende in cor di donna Sam bido : MALLA

Par, che l'configli venerando, e graue ; E di defio l'accenda Di qualche mprefa nobil e gentile :

Erm. Mirate quante ninfe Piu dell'ofato adorne Gli fan corona per veder tal pomo . Forfe alcuna di lor fi spera averlo .

### SCENA SECONDA;

Archelao, Paride, e Ermillo, Paftor del Coro.

& Coro di Ninfe.

Arche D V N Q V H Paride Figlio
lao.
Mi ti fe figlio e fol figlio ti chiamo)
Poiche l'eterno Gione, el fipomessagio
Te del pomo fistale
Gindice hà fatto, onde beltà dinina.
Non caduca, èr umana

OP R ITM O.

55

Ne riportaffe gloriofo'l vanto; saius inigammi Non dei marauigliarti . ; onn. viruofilb i) . T E non dei ricercar per qual cagione noming len ontois ? Le Dee su'n Ciel , come le Ninfe in terra palla no Si pregin di beliade sura la surar olar elui 1 - a 17 Che non è, qual ta fimi, onor si lieue li oung sitre alle Sourastar di beltà, senza'l cui lume xoo'b, ver o Incolto ogn'altro ben langue, e s'ofcura a intola a ang E tanto in diain volto più s'ammira : a su & a itto % Quanto che più perfetta in Cielrisplende : was omalin E gli ofcuri fegreti : sem nos is aide da mini n il al solo Tracciar di Gione, e degli Iddei la voglia sois ont six Penfiero è folle, e temerario ardire ni mainas foi Ma questa è ben del Ciel singular grazia Che vien sopra de te ; poi che tu folo par a al and and Fra tanti altri Paftor giusti , e prudenti Giudice eletto fei di si gran lite, in si diti Che pende frate Dec , si mount A cui tosto convien che su dia fine: Erm, Ascoltate Paftori, gran no Parmi vdir che le Dee, Sian quelle, che contendon di bellezza. Questa ben sì ch'e meraviglia nuova. Pari d. Ma doue fia ch'a gl'orchimiei fi mostre Di belle Zza immortale. Dina, ch'aspiri al glorioso pregio Di cui commette Gioue a me la cura? Per qual antro, in qual felua, entro a qual fonte; O's'asside, ò s'infiora oggi ; ò si specchia Dea, che dal Ciel difcenda, E pregi tanto di beltade'l nome Che lasci'l seggio, e la magion di Stelle? Arch. Quello è seggio di stelle , e quello è Cielo Là doue Nume , o Deità riluce . Quando sia men che'l creda

L'immagini dinine Tifi discourirranno : Talche nel primo fquardo Forse n'abbagliera una vista imbelle Se non l'aiuta un fourumano scherme Ma perche pure il mo giudizio, e mude D'ogni error , d'ogni menda Poscia s'ascolti in quell'ora fatale, Ricorri a Gioue, a lui rendendo grazie Ditanto onore, elprega Che se scior laleo dubbio ei ti comanda, Nel tuo deliberar ti porga aita . Macio si convien far col cor sincero E d'ogni macchia fgombro ; Per che fouente auuiene Che'l feruir de moriati, E le vistime offerte a i fommi Dei, Colpa d'animo immondo, e mente impura

Non han pari al desio te grazie, ei doni Parid. Col suo grato consigli io lodi a Gione Da te partendo rendero denoto,

E'l pregherro , comouni affetto ardense, Perch'es mi fia propiZio,

Mentr'io cerco efiguir quant'ei pur vuole. Arch. Ninfe waghe, e leggiadre, che wedefte

Coss mirabil pomo, con fore fores to the sales E le gemme, ch'aftonde l'ant a moil de la sou usid Considerafte, eterfue rische frontig Gia non fia alcuna, ohe d'haurlo fperi. Sen'haueffe defio, ( 10 10 10 10 10 10 10 1 Poiche ntente a mirarlo Non la la Come A Paride voi feguites? Che s'ad alcuna Dinfa

Dar lo doueffe pur , nonvi exchiare Ch'ad altra il deffe, sh'alla billa t none

Però gitene omai

Dell'alma Pale al venerabil tempio.

E alei di puro latte, 
E d'edi di puro latte, 
E d'adorati four

Primitie preparate umili, e pie ;

Perchò ogci anch'ella fauoreuol fia.

A Paride, e viriute

Li porga, accio nel giudicar non errò.

Etio colà riualgerol cammino

Douel Dio de Paiforò

Nell'antro fao i adoratin fra quell'ombre,

Per inchinarmi a dia, fi ch' egli arrida.

Benigno a questa impresa.

Benigno a questa impresa.

Prima Paride ben'è degno. Ninfa Che ciascuna di noi del Coro Supplichi per sua aita

ANY DOOR

Supplichi per suasita Est terreni & i celesti, Dei: Ne semere Archelao, che Ninsa alcuna Fosse si temeraria, che bramasse Quel ch' alle Dec conviensi, mala fama Di tanta nounta ci ha faste caghe Di veder il tesor che vien dal Cielo.

### SCENA TERZA

Paride, Coro di Ninfe, e Ermillo Paftor del Coro.

Paride. E T io vi la scio omas

B elle a corona d'amorose Ninfe,

Vot ringraliando del desprotes

Ch'ampetrarmi dal Ciel gralie e si pronto-

Prima Và pur'che non lontane Ninfa Ci haurai dal tuo foggiorno, del coro. Per onorar quando farai ritorno Te con la Dea, che del suo don fia degna Ermil. Per si gran nouità pien di Stupore

Confuso, amici, io resto . t Ma Paride, che parte or feguitiamo, E seco insieme a Gioue, ...... Non men pronti al suo ben di queste Ninfe.

Porgerem preghi ad impetrarli aiuto . 1.9 sh ich l'an al

### SCENA QVART

Nifilla, Enone, e Coro di Ninfe.

Nifilla. N ON dir cosi Enone mia, che'l suo Caro, e diletto Paride,

Piu che'l cuor , più che'l lume De gli occhi fuoi , piu che la vita fteffa Te fol gradifce, & ama, & ione forge

Ognor segni veraci:

10 non viddi giammas Nel piu gentil , nel piu cortefe amante.

Quand'es ti mira appena,

Quand'eit'ode parlar , quand'eit'incontra, Sembra tutto bramofo, e tutto ardente

L'alma spirar per tenera dolcezza.

E con quante carezze

Con quai dolci sembianti Te'l veggio'ntorno alle tue voglie, al cenno

Inteso, e pronto a te servire vmile.

Enone. Nifilla io non te'l niego, io non credes Così subitamente

Ch'à dinina bellez Za Si doues' offerir quell'aureo pomes

Com'era fama ; per ch'a me parea Certo gran meraniglia, che le Dee Sol per defir d'un pomo Scendesfer oggi per le selue in terra; E temei che'l mio Paride ad alcuna Di tante Ninfe , ch'io li videntorno 1 (0) Non have fe col pomo il defio notto Dinegandolo a me, quantunque io sappia, Ch'ei ueramente m'ami. Cuitanto amar dimostra, e di bellezza " Celebra e loda sopra ogn'altra Ninfa Comment of the first fis. E zu fai che'l fospetto 1 120 29 . N. W. Mari . 1 . 4 Solo all'esperienza, E non alla ragion confense, e cede no and with a Ne ti marauigliar Nifilla mia Ne tipaia si strana. La cagion del timor, che sì mi strinfe; Dalle Ninfe più sperte, e più prudente,

Che spello amanda D. Che spesso amando l'una : wall al de alle alle al la come de la la Senti di gelofia tormento, e pena. ( E quel ch'è peggio) non senza cagione. Dell'amica l'amica, e la nicina pos de mi la Della uicina sua proud gli inganni. Ilal ab e parte E se d' Amor sentisti foco mai, Non ti fia cosa nuoua il mio timore .

Prima Ninfa

Enone à torto tu di noi temesti : E creder non doueui mai, ch'alcuna del Coro Di noi ti fosse per ordire inganno . . 1998 - Kallott Che fai pur quante nolte of an a o son a cati conat s E Clizia, e Clori, e Siluia, & Amaranta, and and and a - interpresente isi E l'altre tutte , ed io Habbiam porto configlio a' penfier tuoi, en and on the E quante al tuo Pastore

10 A.OTM TOO

Innalzata, e lodata Com'eraf mast ref metars E fai pur come spello Solprist day Mostre ti fur da noi Scendeljer orgi is in the res L'orme de passi suoi E temetibe ... ' rid. tir. Quando l'cercanicon tanto defio. I ido , som M swat id. E come a nostri balli, e a nostri giochi a glos effentad no V Il chiamammo tal'ora " med Lan il Sol perche tu'l vedefsi, Ah ch' alcuna non hai Cagion di noi temere Enone, fai. con galla de la salat H Luone Perdonatemi Ninfe , e s'io temei Solo all'anniza, N'è caissa Amor, che n'un medesmo peste Ou'egli stesso alberga Network or area Sempre ha seco'l timor per suo compagno. Nis. Quelche Paride diffe udifti meca, Che non a mortal donna Chintin I I To 18 Ma ad vna Dea si dee feruar tal pome. En. Tosto'l credetti , che da lui l'iniefi : Ne di ciù temo omai. Ma'n cor mi nasca Vn nouello pensier, che m'è molesto. Nis. E qual pensiero è questa tuo nonello ? En lo temo a dirti'tuer ; che quella Dea Che giudicata fia da lui più bella, Tanto gradifia, e tanto pregil dono, Ch'al fauorenol giudice corsese, in a la apos and D'obbligo auninta , non diuenti amante Del mio Paride bello : e ch'al suo squarde Quella belta non piaccia , .or ret ter req lo unos ico coo lab Che tanto piace a me , & io ne fenta des stello ragillodo Quantunque amando lui Mi fia caro vederlo H. Mamporocate to Gradito, & innalZate

Dal fauor degli Dei .

Nis. Degna certo di rifo

Mi sembra la cagion del suo sospesso.

En. Perche degna di rifo, fe talora Pur si vide , e s'intese

Per vmana bellez Za

Arder , e sospirar le Dee celesti? Non ti rimembra forfe,

O nen vdisti mai ,

Che la vezzofa spofa

Del gelato Titone

Cefalo amando il rapì feco al Cielo ?
E'l bello Endimione

Non traffe Cintia dalle stelle ancora ?

Et Anchife il troian l'alma Ciprigna ,

Di cui per queste felue . ...

Si fresca pur la rimembranza viue? Nis. Se menzogne non fono , almen fon radi Gli amori degli Dei tra noi mortali

Ne voler di leggieri

Tucreder, ch'ona Dea

Sia per amare un umile paflore;

Che quella che del pomo haura la gloria,

Senza volger, io credo, A chi glie l'haurà dato il guardo appena.

In un momento è per tornar al Cielo .

A Mostrar fra gli Iddes

Pompofa, e trionfante,

Come la sua belle za ogn'altra vinse.

Onde puoi flar sicura,

Che'l tuo Paride amato

Sempre fia tuo, ne d'alcun altra mai.

Massimamente ch'ou antico Amore

In antma gentile

Fisse di suo quadrel piaga fatale,

ATTTO Eduna dolce immagine gradita ic il ob renft. C Dipinse un nobil cuore. Wis Drawer out " 15 Non fi deue Stima", che cofi tofto Questa s'estingua, est rifaldi quella. ibus où q. E nouella bellezza Par fall, es mye Che passi , e si rigiri'ntorno'l quardo and dod name 19 Di chi porta nell'alma antico foco . a ser q lo roch (Quantunque rara, e peregrina, e diua) E quasi un lampo di splendor fugace, Che fiamma non accende, e non rifialda. Enone. Tu mi confoli amica, Dicate I a E'l tuo dolce conforta In me scema'l timor ; ma non per tante Restero io di ricercar di lui Per maggior sicurezza, ericordarli, intil Alar. 11 Ch'egli me non obbly , che già mi diede D'incorruttibil fe chiare promeffe; E che per lui perdei mia libertade, o \ non won mon o dist La qual non fia ch'amor mi renda mai al ily biroma 10 E quanti al fin rimembrerolli ancora & application A Tues lary, 11 5 5 D. 4 Benche foaui , e dolci , Seruendo, amando ognor soffersi quai a no mante de la Prima Dentro'l tempio di Gioue I toma i a d' h ed allan e co Tu'l trouerrai don'ei ricorfe a lui, de co es volo 22008 del Cora Ad impetrar foccorfo, and the soll as a land A. Ch'a giusto fine il suo giudizio volga. a way of the same of the Seconda Dolce io pensai d'amore Ninfa E soane ogni laccio, ogni catena » del Coro E dilettofa, evaga ..... Di due begl'occhi, ed un leggiadro vife Non credeva ch' amando san bi monte a la Si prouasser tormenti. 11 mayenic Solmen'accorfe, quanda la a rig' is us uf boff &

OPRIMO.

Dello fguardo, ch'a me tanto piacea i dors idoro la la Ledern Vercol Hide Aliri ancora godea. (Veder altrigioire . Wash's & Xus & a war of ? Di quel ben , ch'in Amor proprio fi crede ; al 1 100 E pena da morire. J . ibrange islob sh is o non ng o . 68 Allor ritrassi'l piede Kinfe compagne, e bench' Amor m'adefihi, Piu non fia chem'inueschi'. E fe pur lufinghiero a fe m'alletta Prima Amor mi promeita f commist, ob and Non mefcer nel mio foce ab 1 3016 Digiela dicuna fitta warm VI h S Et io dentro'l mia cor li daro loco . 1 Vo hauete vdita Enon, come gelofa Anco dopo i conforti di Nifilla ..... L'er effer teco ! pa a god inors ansign

Listra quei fo 'sall re

O T R 10 in Danifo a noi s' fer fa Dell'una parte in Ciel fivinalune C Edairegni del Cielo Ani & Style & La Voque do Scendon per queste rine a its roomy to reat no a .I Superbe emulatrica di beliate per robustof onoun laup la C. Oggi le belle Dine , gran a vivo , of our fini at & L. L. Forfe una fresca quancia ammireras por summe al oris il o pur di chiome d'oro inanellate & the semmi l'a still I Paride , i vini rilucenti rai ? 19 . a 1 2 a 1 (m) de at a a a a Forfe d'un puro fena ... 3 I bei candidigigli \$ 26 6 " 1 1 1500 Fian del tua fenardo piu gradito oggetto ? . 1379 anna C. De ndando disente. O i rubini vermigli D'una bocca gentil, ch'ambrofia fpiri, a sagara O d'una altera frante il degno afpetto, nambleton sa o ma T O di due luci ardenti ivaghi giri? : \ 2 anna a' 12 Tutte l'altre bellezze . ny ola 3/0. non v hor as . . . Son ombre, oue non falende word a the son fam a fo 71 202 153

ANTITO

### ATTO SELCONDO

### SCENA PRIMA ING THE THE

Paride, Ermillo, Alcifo, e Cherinto Paride Paftori del Coro en lon voltamento

Par.



RAN meraniphae questa di Magraue non un sta un stato otta Pinchiara, epui diffinita un menarala, Mentrenetalian la trocciami seguendo Per esser teco a porger pregha Gione, La tra quei solti allori.

Dall um parte in Ciel fi vina luce;

Ch' opposta al sole, il sol refe men chiarie; vi abst re
En'un mar di supor tutti nemisse un in tata re
En'un mar di supor tutti nemisse un in tata re
La villa uni si volle, e us si mmerse, and allo di sigo
Si che la mente s'oscurà d'obblio, in mang a first anu frez
Tolta all'immaginar d'oggà dena curra posunità la vago
E date di sito la voglia, e e l'enardo, vonque solvano
Sembrò l'ar despira d'obblio, in conque solvano
Sembrò l'ar despira d'obblio, in conque solvano
Sembrò l'ar despira d'obblio, in conque solvano
Sembrò l'ar despira de conservano
D'aurati fregi, che di cerebio in cerebia all on the neil
Digradando distini,
Quanto per dean di giro, edi misura, il con produce de l'allo anto acquistama nume inversol lecture, anto acquistamente.

Là dou' apparue afsifa in aureo feggio V na , ch'io dir non sò fe Donna , o Dea , Cofi altera splendea tra la chiarezZa

Dimille

S B C O N DAO

Di mille gemme sfauillanti , e viue , Che faceuan corona al degno appoggio Sen'venta discendendo a poco apoco, ib a a bod iz naha o Faccendo ognor di se piu vaga mostra . tim mi di alla alla E noi pur sempre in lei fist , & attenti, Quando n'eran piu waghi gli occhi nostri,

La tra quell'alte piante market & beautiful that the La perdemmo di nista assai per tempo. Paride. E voi non procuraste altra vederne?

Ermil. Anzi pon fu di noi Chi non correffe là subitamente . alla de saul et l'inne

Paride. E che vedeste allora ? . 1 2 : \ to 10 11 10 10 10 10 10 10 10 Ermil. Nulla, se nulla si puo dir la nebbia, 1900 an a maria Che ci forprese si ch'appena l'uno

Visi scorgea dall'altro: Per tale annenimento Noi taciti, e sospest , umora , alos por con ...

Indi partendo, ad occidente volti : Di la mouer fi vide Folgoreggiante vna sembianza armata,

Che rapida, e veloce Inverso i nostri lidi il volo stefe

Sù l'alte piume di lucenti raggi, Che la cingeano ntorno a quifa d'ale. A questa meraniglia vna simile

Successe allora , e fiammeggiar fi forfe La parte oriental tutta rofata. Parea ridere'l Ciel di raggi afperfo E sentirsi armonia di si foani,

E di sì dotti, e non pin vdite tempre, Che'n tal concento l'anima diffusa , Lo dell'eterne gioie un pegno apprest.

Quindi nube fcendea fi bella , e pura Che rugiada non'è ch'i fiori allasti

In the st die tolu forma.

Day of the Spall groups Then The Involue

O neue biancheggiante in cima vincolle mite our soy offin Ic. Intatta sì, che'l suo candore agguagli de anor o nassoni solo Sparfa di rofe, e gigli, e cinta d'ora 1000 lla do lo flaup 136 Splendea si bella , e di si grati lampi , ba basilib nigro are Che gli occhi in rimirando i fal caduchi , ib songo obn son L Ini prouar diletto fenza offefa. d. fei fil ini ermpe vig ion I Lenta , leggiadra fi mouch tranguilla, nie mir nobni ? E tremolante Cintillana, e'ntorno stania orla lloup art a I Parea dall'aure vezzeggiata ; e colta : som ib ommibre al To no'l so dir tant'e'l piacen ofilo fenten of ano pour our iou H aride. In rimembrar si dilettofa forma . . . ion ih ii a ion ik ii in in in in ii Souvenitemi voi s'io fallo amicinamidal al allerroro una do

S'io narro fearfo il fior di fua vaghez & Alla et Lev edo A . shire? Paride. Segui ti prego a raccontarpel fine i ob ong & allow a willing Alci d'intorno una leggiadra fihiera do so song fi

Di pargoletti alati

Fully cont Makero, D'arco, e di Hrali armati Per line a. serimonto Sivedena scherzar velzosa, e pronta. alogio e isiant io M Cherinto tu'l racconta ; ilor otnikiro ba , olmernagihal E tu Tirfi digrazia, Dela mone fride Che fra tante vaghe 73e a anide as as tomo of La memoria si perde in dirne alcuna . andara antinarado Mai non fi vide si mirabil cofa att alor hi lod i cheni de mal Scorrendo giù per l'aere sereno parismontit on iq otto i u & Vedeafi a tergo rimaner di luca ping a entota on a miral ad ? Di fuo cammino una celefte strada ano alloinar allo ha

Successe allors, e flamme site for the arrat a ation a In cento vaghi giri , e cento forfe , and all Come legno, che'n mar lento s'immerga : almont a fritad 3. Olere al besco de lauri andò a celarfi , n q non s . i les ite d Nel fen di que, duo'colli : il in amina d'anto no las n'ed ? Et una viua, e candidetta fiamma, on que sioir saves lle of Di fe produffe, e qualin un momente sobne den ibe @ Ci si nascose, e via subito sparue

Ermil.

### SECONDO

Piu non vedemmo. Anzi vedemmo assai Piu ch'io non dico. Ma piu dir non puosii s Che ne sorra ha la lingua Në l pensier vale a immaginar appieno Lo stupor improuniso Delle vedute, e non intese cose.

Parid. Non fon questis, non fono, a fommo Gione, Non fon, non fono, amici, Di corfe naturale effetti ofati. Io ben conofeo, io ben comprendo omato Al prim aunifo del diuin messaggio Il successo conforme, esser vicino.

Alcifo Credi su for sche l'immagin belle, Da noi dian zi vedute, Possan esser le Dee,

Che vengan al contrasto di bellezza ?

Parid. Non è da dubitar , ma fi m'importa Meglio faperne'l vero, Ch'io vo partirmi per sercarne altrane; Et or per via racconterouni in tanto Della dinina lite Piu shiaramente antor gli alti principi.

Cherin. Defiofs d'wdirls

Pronti ii feguirem fenza dimora . Parid. Ecco io pur fon vicino , io gia m'apresso A quell'ora fatale ,

Odio posso aquistami eterna gloria, Econscenir d'un alta Dea la gracia. Ra poi dall'altra parte, Ecco io pur debbo nel giudizio oscoro Sentenza stabili, somar decreto, Che ne pur Gioue stesso. Nè lingua altra sel se Non pur umana proferi giammai, Subblimando belia, che toste anan Xi. OAT T CTO O 3

18 Quanto & dinerfo aunicinarfi al fatto . . mobe nence : " Dal penfier che precede ripai 136 - cont man er de 9 Negrand affari, e nelle grant imprese ? o com'effer discioles 3 .... Da cosi duro incarco E ch'altri in vece neprendeffe'l giogo on 3.2 19 3/ 3/ Bramere'or, che'n tal angustia bo'l core. some Juon. Inch

### SCENA SECONDA

201 . All 60 es a 1 1 1 1 men Venere, e Coro di Amori Yen. TARGOLETTI leggiadri, amata prole, Ch'to fra contenti miei, fra miei diletti Dolcemente nudrifio , & accare Zo; Oggi io pur spero meco -- ling ib effertune to manue od ? Anche voi far gior dalle mie glorie Apprestatemi in tanta . The line of the E dirofe, e di mirta . In agreement & santent 65 60 Corone, e fregi, e d'alta pompa adorno Preparate'l trionfo . Amor Non pue lalta belle Zza, ila igunas me que primo Ch'ogni belle Zza alluma, Cherin Donfe de Les E'l Cielo illustra, e'l mondo L'altre non ofcurare; of the contract of the fire? Tu nata in gremboal mare Ergefiilerine appena Ch'a tua fronte serena Le figlie di Nereo si fero oscure. Và pur madre, va pure Al premio , alla vittoria, Alla palma , alla gloria . carry Front To. Amor Tu su l'argentea conca 

Degno nauilio tuo, figlia del Cielo; Scorri

SECONDO Scorri per l'ampio velo all wife of the state of the Dell'occan tranquillo, E l'arene, e gli scogli Tutti d'amore inuogli sono. Amor Afcefa a i fommi alberghi Terzo Contesero gli Dei De'tuo' dolci Imenei; E de celesti giri Mosse l'alea armonia d' Amor sospiri . Amor Tu hai ne gli occhi'l Sole . quarto Nelle quance l' Aurora; Tua bocca si colora D'amaranti, e viole; Non dirò gia , che d'oro Tua inanellata chioma Ma d'un celeste sia piu bel sesoro. Gia l'amorofo coro Al premio, alla vittoria, Alla palma, alla gloria. Speme al mio bel delire. I free In Warne E desire alla speme Voi m'accrescete, o figli, & io m'affido Diritornar vincente; E s'a me viene'n sorte the William St. R. Same Same Same Ilbelpomo, io prometto Amor A ciascuno di voi qualche bel dono . primo Ma che ci vuotu dar Madre cortese ? « Archi faretre, e lacci. E mille strali hò io di fine tempra, E colmi vafi delle m'e dolcezze, Che per donarli a voi figli conferuo. Amor Vna Ninfa fugace, E piu d'ogn'altra bella e più genrile, dur il ofto l'or ach 1) Ch'ogni D. T.

Sour Pitrick

Marin Rouge.

Dell' Trailes

20

Ch'ogni mio nodo spenza, Tutta giel, susta asprenza, Forse ch'io prenderò se su mi dai Opra della sua mano, un nuono laccio; Per farla principiera D'on mio serno sedele,

Ch'amò questa crudele
In van molti, e molt'anni,
Perch'ei vendichi tanti.

Che tra sospirit, e pianti Ei sosferse per lei spietati assami.

Amor Vn Pastor crudo, & empie, 800000. Che solo ama se stesso

E sua natia belle Zza,

E fol fe stesso ammira, e se vagheggia, Ch'ogni Ninfa dileggia, e me non cura,

S'alcun di quelli strali,

Chi hanno tanto poter mi fi concede , Forfe ch'io ferirò quand'ei no'l crede .

Amor Ame che sono auuc Zoo Ferzo Gli alberghi regij frequentar adorno E fra l'alme piu degne

Leggiadro comparir a farne preda, Cingi deh genitrice,

Deh cingi una faretra oggi nouella. Amor Due alme, ch'ad un giogo,

Amor Due alme, ch' ad un giogo Quarto E due cor, ch' ad un rogo

Lungamente séruendo,
E lungamente ardendo,
Meritar di gioire
Di síambicuol desire,
Temp'e, ch'io riconforsè
Del nettar amoroso
De tuni dolci conforsè
.

Che dentro l vafo di rubini, e perle

### SECONDO

26

Delle tue dolci labbra porti afcofe.

Ven. Tutti vo contentarui:
Non dubitate no: felici voi
Sio ne riporto il pomo:
Aspectateui ancora, e mille, e mille
Baci per un nelle verzose guance.
Ma per la verde schua
Gisen or follatzando
Mentrio vi lassio per cercar di Paride.
E s Ninsta, o Pastor vedete ni amie,
Che non provi d'Amor quadrell'o soco
Sieteli tutti intorno
Con oggii for a valorosi sigli.
Amor Lassia pur sar a noi: non sia chi scampi.
Primo Ma vuoi ne girne, o bella madre sola si
ven. Non lice auer compani

Primo Ma vuo in girne, o bella madre fola ?
Ven. Nou lice auer compagni
Auue Zzi altrui ferire; e far vendetta,
Oue d'alcun giudizio
S'astende la fentenza,
Amor Panne, e vinci felice
Primo. Noftra alma genitrice,
Ch'a te non puo negarfi

Cb' a te non puo negarsi Bella piu d'ogni Dea l'honor che brami : El'Pastor , che per re tante dolcezze Prono , sua Enone amando , Gia non sia ch'obbliando , Te per altra disprezze . Vanne , e vinsi Felice Nostr'alma genitrice .



Nud Town no: felici.

on we had a far an

NIVER CANCELL

The land well and

### SCENA TERZA.

Coro, di Amori . angli an 198012

of depia verdimirti, emille, em E dell'erbe piu fresche, e rugiadose Andrem cogliendo le nouelle frondi, 0 12" W 7 1 3 Per intrecciar corone sing q the newson usq of all of real sec. A lei, che tosto è per tornar vincente. F 12 N . 14 , 0 Ps 65 E de piu vaghi fiori che mail amor que 6501 0 Piu odorati, e de piu bei colori Di che mai co' suo rai vestiffe'l Sole Aprica piaggia, o praticello ameno, Rose, narcisi, mammole, e viole, Pien la man, pieno'l grembo, Le spargeremo all'alma madre in seno: Canzonette, e carole Andrem'teffendo, e componendo in tanto s

Onde poi gloriofa Onoriam lei ridenti, e festeggianti

Di lieti balli, e di soaui canti. Là, che vi son piu belle, e piu fiorite fecondo Le frondi, e gli arbofcelli, Assolo 3 acces 2 100

Venite meco, e forfe Che potremmo incontrar per quel boschetto Vaga di nuoni fiori alcuna Ninfa , A cui chiudendo dogn' intorno il paffo,

Se fia nostra rubella. a mile of the second La prenderemo, e fia maggior la pompa Se nel trinfo dalla madre nostra

L'offeriremo a lei nouella preda.

### x ... The discourses SCENA QVARTA

Coro di Ninfe,

VI dou'ogni sentiero, Che per la felua, e qua, e la ne guida, Strong O o I Market del coro Ad un narco comun fi riconduce, Effer non puo ch'omai Oggi a cercar di Paride non ginnga Alcuna delle Dee, di cui la fama S'è sparfa, che discese sian dal Cielo: Se noi qui ntorno tardereme alquanto,

Fia ageuole il vederle,

### SCENA QVINTA

Paride, Enone, e Coro di Ninfe

Parid. C V B I T O ch'hanno intefe Piu chiare, e piu distinte le cagioni Del pomo a me mandato. 2111m a 1011 Elorigine prima noon's rome out ish a succession of Ch'oggi muoue le Dee scender in terras Anidi di nederle, e curios I mies paftor compagni Ne van cercando per la selua sparsi, Mentr'io quà mi son volto ad incontrarle. Si che puoi dir liberamente quanto; Senza ch'altri ci afcolti bai nel penfiere. Enon. Ben sò quanta possanza

Ebbe tua cortesia nel petto mio, Quando ad amarti in prima, L'anima semplicetta io fottopof. Tumi donasti'l pome

ATTO

D'oro, e di gemme del tuo dolce amore, Me fortunata , oh come T'apersil petto a ridonarti'l core ? Cofi pens'io , che questo pomo ancora F la tua gran bellezza Vinca pur d'una Dea La divina inuincibile alterezza.

Seconda O potenza d' Amore Ninfa Quai dinersi pensieri

del Coro Saitu formar dentro gli accesi petti Mentre vi fpir? I giel che'l foco annina

Parid. Mi fchernifci , o se'l credi ?

Nè tal mi diede'l Ciel degna beltade : Ne se degna beltade Tale mi dese'l Cielo; Non sarebbe gia degno O'l mio Amor verfo Enone, O'l fuo verfo di Paride , che mai

lo t'offendessi per donarmi ad altra, Quantunque Dea , quantunque ella m'amaffe .

Enon. Se la Dea vincitrice

Ti si mostra cortese, Tirendegrazie, e del suo amor s'accende; Tu non potrai fottrarti al suo desio. Ma de ch'io non vorrei Perdersi . Ne vorrei she la memoria Tu perdessi di me ; che'l maggior lume I minori difcaccia ; e'l ben prefente Speffo fa obbliar quel ch' eloniano.

arid. Prima che mai s'obbly per donna, o Dea Tornerà al fonte suo ritroso'l Xanto, E fia di ghiaccio al pin cocente Sole. E fe d'ogni fplendor , che'n Ciel riluce D'ogni beltà dinina, vno fplendore. V na sola beltà si compone se

25

Non hauria for za mai
Di tormia te per trarmi all'amor fuo,
Se non quanto convienso a immortal cosa.
Viui ficura E none,
Che quale to l'amas sempre, to s'amo ancora:
E quale to l'amo ancor, s'amerò sempre.

Enon. Cosi dunque costante

Sia'l tug grato pensiero insin ch'io vina; E nel tuo cuor si scriua Mio vero amor che ti dimostri ognora Quant'esser dee sedel chi s'innamora.

Parid. Quella, ch'io vergei in qua venir fi prefla
A i pafsi alteri alla ferena fronte
Esfer non può fe nonceleste Dina;
Donna certo non'è, di tanto ananza
Ogn'umana beltà, la beltà sua.
E s'è pur una Dea,
Che di me cerchi desiando i pomo;
Fosse è lino desso
Non vorrà palestir, ch'altri l'ascotts

Forfe she'l fuo defio Non wors's palefar, ch' altri Pafeotti Se non io folo, e fia di reuerenza Atto, e coflume! tuo fe t'allontani. Inone Or fia felice'l fine

Or jusquice i pae
Del tuo giusizio fenz alcuna offe fa
Dall'amor mio se ti rimembri quando
Da cotapta belta, cotanta luce
Circondato farai, d'Enone tna
E sa filendor duino
Tu fici l'guardo; almen frena l'desso;

E sempre l'volgi a me Paride mio. Prima Deli come giunte appena, al desir nostro Ninsa Di rincontrar le Dec del coro Fauoreuol è l'caso ?

Ma gia non fia di noi Chi ardifia aunicinarfi, o dir parola. Enon. Rimirero da lunge

One poscia n'andranno: eseguitando Tacita i passi lor starommi attenta, a spiarne l'essetto.

## SCENA SESTA

### Giunone Paride, Enone, e Coro di Ninfe

Gim. S ALVTE ate dal Cielo; E dalle Helle
Pions sopra di te di grazie un membo;
Felice! fine, e fortunato sia
Diciò che per te sempre
Si spera, o bel Passore, e si desia.

Parid. Si mi nince in un punto

Si mi unce in un punto Col [uo filendor l'aspetto tuo fereno, Cui non vidi giammai fimile in terra, Ch'esfer ti credo una Celeste Dea;

E come Deat'onore,

E come a me benigna ecco t'adoro .

Giun. Sorgi, ch'altro da te non bramo onore,

Che'l veder del tuo pomo Gloriosa oggi far la beltamia; Che'n su'l piu alto seggio assissi n Cielo Sposa di Gioue immortalmente regno;

Onde tu che di giusto il nome porti, E che vedi, e discerni

Ch'altra alla mia belle Zza non s'agguaglia ; A me non puoi negar quant'io ti chieggio. Parid. Deh potefs'io liberamente il pomo

araa. Deo poies solveramente i pomo Donare à te fenza l'offe altruis Quanto ben volentier Dina'l farei, Piegato al defir tuo; ch'altra beltade Pin degna dalla tua veder non curo. Ma Gione; èl fino messaggio

M'impo.

M'impofer , ch'io'l donafsi alla piu bella . E su fola non fe' dal Ciel difcefa A tal onor , ma teco Altre Dec , che'n beltade Braman per questo pomo hauer la gloria: Si che necessita mi muoue ; e sforza Vederui tutte al paragone insieme . Ginn. Tutte a ritronar te Venere, e Palla, Et io dinisamente

La via prendemmo ; e non molto lontane Le potreme incontrar quinci partendo: E ben tofto vedrai , ben ti fia chiaro , Che bellezza simile

Non si groua alla mia, non che l'auanzi. Parid Bella certo se'tu Dina ; ma bella

Forse non men s'ammira, (Se la fama di lor non e'fallace) Vener'e Palla, ch'à tal done aspira.

### SCENA SETTIMA

Enone, e Coro di Ninfe

ONSIDER AST E voicon quanta grazia. E con che regia mae Hà dinina del coro Ella gli si fe ncontro, e falutollo; E poi con quai parole, E come altera domandolli il pomo ? Ninfa Credo ch'ogni altra in vano Seconda Contendera con' una Dea si bella: del coro E certo ei ben potea farla contenta.

Fin ch'io non fento'l fine Io fto confusa , e parmi ognor mill'anni , Che dà sì fatta mpresa ei si discioglia .

Veduto bo ben di quai parole intorno

SECTIVE A. . 3

Quella Deal accarente io l'ou seguire lo l'ou no mol me le per noi l'ordar di villa. Mache veggio e l'una mol mil Certo che quell'è vi altra, sono me la la Si nono mi inganno, delle Diue alterra cho di sulla Dellezza, o sembianza cho di vant do una allona di camurid. Non piu veduta: lo non varre ingentrale una missando in Costa de veglio è lo teme : Indarna omai, mol mentincho de Dalei cerco suggir: gia m'evicipa.

### SCENASOTTA VA A wreg buy bed

Pallade, Enone, e Coro di Ninfe.

Pall. N I N F A gentil, s'a'tuoi diletti arrida Amor, s'amante fei ; Dimmis'un bel Pastore (Parid'ha'nome) tu conofci ; dimmi and da salat seus Se tu pur il conosci, Ou'io'l poffa trouar per queffa felna. A A A ... Inone O Dea ( she Deami fembri, vna di quelle Ch'al glorioso pomo han uolto'l core Poi che Paride cerchi, e cofi bella Timiro) ad altra Ninfa Domandar non poteus Di lui, che'l conofcesse Com'io'l conosco, e che de passi suoi Sappia piu di me l'orme ouunque ei vada. Pall. Pallade io fon, che con la mano industre Vinsi d' Aranne il temerario ardire : Or col sembiante alteramente illustre Di due immortali Dee Spero por freno all'inuido defire. Si che fenta più ndugio or tu m'infegna Ou'io per tempo Paride ritroni.

Enon Tu prenderail sentiero Dou'ei n'andò pur or lungo quel ris Con vna delle Dine emule tue. Pall. Effer non puo fe non Venere, o Giuno: Ome pigra, o me lenta, a che ritardo ?

#### SCENA NONA

Enone, e Coro di Ninfe.

Enon. O M'agghiacciato fonte Talor per nuona pioggia, Che notturna freddura ricongeli, Falde raddoppia al rigido cristallo s Io cofi dalla vista, e dal defire Di queste belle Dec Il gielo accrefco, che mi pionne'n feno; Temendo, il mio signor, Paride mio. Ad alcuna di lor santo non piaccia, OTIA Ch'io lo mi perda; o Amore Non mi far questo nganno : 4 Che'l tuo mpero ferui con tanta fede :

### CO.R.O

A L celefte zaffire Da que gli empirei lumi Del pin subblime giro . ... Luce, che'l Cielo inllustri e'l mondo onori; E di tua face l'universo allumi Muoni : e de tuoi splendori Vesti il manto piu degno ; e qui discendi Belth, ch'ogn' alma vinci, ogni cor prendi-Scendi , o figlia del vero ,

CAGTITIOL 8

10 Genetrice del bene . D'ogni squardo sincero Soane oggetto , e dilettofo fegno , Che con indiffolubili catene Leghi l'umano ingegno; E ne'divini rai del tuo fplendore Il foco accendi, onde ci nfiamma amore . 3 Si pura oggi, e si vina Mostrati ne sembianti Di quella altera Dina, Qualunque sia, a cui piu fosti amica; Che delle glorie tue , che de'tuoi vanti Chiaro l'onor si dica , Chiara del Pastor giudice s'intenda

Sentenza tal , che degna a Gioue afcenda.

Il fine del fecondo atto

## ATTO TERZO SCENA PRIMA

Ermillo, Cherinto, e Alcifo Pastori del Coro.

O I che dell'alme Dine Omai presso al giudizio arde la lite, Sù per queste fiorite 2 5 3 3 % Erbofe piagge rinolgiamo'l piede Per effer primi ntanto Ad afcoltar di si gran dubbio il fine, Et onorar la Dea, che n'haura't vante.

Cher. Pastori ob non vedete Non vedete da lunge abro airos or ni nicom lino V Di Ninfe non piu viste in questi boschi Che bella mostra, e four ogn'altra aderna? Erm. Nongià Ninfe, io'l conosco Non gia Ninfe , ma Dec . Non vedete la luce ? Nonmirate la grazia ? 2 Manual de la constitution

Ponete mente a quei sembianti alterì.

Maesta non humana non regale, Diuina , inaccessibile , immortale :

Mia vista non si sazia

In quei dolci fplendori

Fifar l'auido squardo : io sono incerto, Leuato in tanta gioia , Sales all - March

Se'n terra'l piede, o pur'or Ciel si spazia. Alci. O leggiadria veZzofa , o atti illustri .

Cher. O gentil portamento, o passi accorti.

Erm. O beltà peregrina, o vestir vago. Non prouar tal diletto

Nè gli occhi mai , nè tanto bene il core ,

Alci. Deh mirate com'ora

Paride d'improuniso in lor s'incontra; E pien di meraviglia 

L'accoglien Za gentile Delle Dee deh mirate .

Erm. Se l'immagini loro per questo, e per quel tempio espresse, e sculte Mi dimostrano l vero, Al westir , all'insegne , alle sembianze ;

Di Gione l'una è figlia , e l'altra è fofa, L'altra è del nudo arciero

La bella senza par madre vezzosa.

cher. Oh come graziofa

Vener fen'uiene , e Giuno altera , e graue , E Minerua'n sembiante

Misto a guerriero ardor senno siammeggia .

SCENA

# SCENA SECONDA.

Paride, Guinone, Pallade, e Venere, Cheriato

Alcifo, e Ermillo Paftori del Coro . 19 3

R auefs'io di ftelle Cent'occhi come'l ciel vinaci, e chiari, E di mia mente, e di mio ngegno llume Fosse vn fereno fol di pura luce . . .... E vostre immagin belle Vostre immagini illustre, ou io m'abbaglio, Potefs'io tanto fifo, Tanto Sperto mirare, (man) ( character to a cont) Che per debile vifta Spirit Strains, Ma Non vaneggiasse in giudicarne l guardo. Se'n voi Dine riguardo, Se'n voi contemplo quanto in Ciel s'ammira Di bello, e di felice; are sen sens Veggio come non puo lingua mortale Nonerrar fauellando, Nè mente immaginando Del pregio piu sourano Della belta di tre fourane Dee. Giun, Non errò Gioue allora,

Che four'ognaltro eleffe se primiere, Non errerai tu ancora S'obbediente a lui Seguirai la sua voglia. Parid, Senno vmano ben puote

Dirittamente giudicar talora D'amane cofe, ma colà s'abbaglia Dou'oggetto dinin gli si propone, Se l'immortal aiuto no l'foccorre S C . E . W . L

Cioue m' aiuti, che m' elesse questo s
Cui d'obbedir non niego.
Masse n'erra vman prego,
Come souente in Cielo,
Valse a mpetrar da voi grazie benigne,
Dius is vi prego, e chieggio
D'esse disciolto da penser si duro,
Sì dubbisso, si oscuro,
Che l'intelletto mio vissi dissia,
Sue virtus l'alma obblia,
E de mici senso sopripotenza langue.
Ciun. Poi che l'sermo di Gioue alto volere
Di Gioue mio Consorte, e Re del Cielo
Arbitro sice te del Grande arinoo.

m. Poi con e fermo au Gione airo volere Di Gione mio Confirte, e Re del Ciell Arbitro fice te del Crande aringo; I o trà quelle m'accingo Dine celefti al tuo giudițio ananti Moffrar ne mici fembianti Che quale n Ciel Regina delle Stelle; Così bella fon vo fapra le belle.

Parid. O Dee, che tutte degne

Di vincere, e gioir del nobil dono Egualmente rimiro, a cui la gloria El premio, el avistoria Dell'eccelfa beltade io dar mi volga Delberar non poffo e fol m'accora Non poter dastre doni, e di tir palme Ormar tre Dine graziofe, & alme.

Giun. Sciolto ogn'orror, che l'adombrasse'llume, Mira'l sembiante realmente altero, Che mi fa donna del coleste mpero, E'n cui gode mirando ogn'altro Núme, Pall. Dall'acceso mio sguardo un sampo splende, Cib'ha nel mio poetto da vulore il sono.

Ch'ha nel mio petto da valore il fonte: Vibra raggi d'onor l'armata fronte Che l'alme belle à vera gloria accende.

## ATTO

Vea. Lives ferenc in gen'il vo lto amano, Guance bò vermiglie, e crefpo, e terfô'l crine, Collo di pura neue, e fên di brine, Legatadro'l pie, soane, churnea mano,

Giun. Deb per quell'atta gloria,
Ond hai fourai Parlori
Com'in fourai Parlori
Com'in fourai e Dee piu degno l'vanto,
Non mi finieghi omai quest aureo pome,
Se non ingiusso hai tu d'huom ciusso i nome.

Pall. Per quello stral possente,

Per la tua destra, che n'ulbrarlo è pronta »

Per cui degno sucue de l'unitario è pronta »

Trosco riporit di seluaggia preda,

Volgiti a me cortes, el mio splendore

Freia del nono anno

ren. Per la tua cetra aurata,
Per le corde fonore,
Onde fpesfo d'amore
Spieghi armonia beata
Cedi a me tuo bel dono
Ame che tra le Dee piu bella fono.

Siun. T'empiero'l sen di gemme,

E cingeratri l'erin d'aurez coronà, se

E quanto l'aure, quanto la terra dona

Per quesse d'Ella fortunate riue

Diritco, e di secondo

Fia tuo, tuo sia del monado

Il piu nobile impero, il piu bel regno,

Se del bel pomo il mio dessi fiai degno.

Pall. Se del bel pomo il mio dessi degno.

A tue membra leggiadre Giangerò for a di guerriero ardore : D'un faggio alto valore La memte, e lo netletto T'adornerò col fior d'un chiaro ingegno, Se del bel pomo il mio desir fai degno.
Yen. Se del bel pomo il mio desir fai degno,
Sempre si fiano'n volso
Fresche le rose, e n falla chioma accolto
Non vedarai dell'està l'infausso gielo.
Sempre fià'l Cielo alle tue gioie intento,
D'ogni contento Amor si fia giocendo.
Non vedrà'l mondo il piu felice amante.
Per questi prati ognor, tra queste planta
Mille Ninse amorose
D'esservi pose accenderan desso.
Paride mio, o mio Paride bello,
Onor nouello, amando, a te dessino.

Onor nouello, amando, a te destino, Non vman, ma diuino. Porgi, deh porgi a me sì nobil pegno, E del bel pomo il mio desir sa degno.

Parid: Al mio puro giudizio, se non saggio, Deh non tendete, o Diue I lacci, e l'armi d'impromesse, e dom'.

Ciun. Omai senza dimora Esta di tue parole L'aspettata sentenza :

Parid. Non puosi in si breu ora Fermar decreto cosi alto , e grane . Maggior danno non baue Il mondo , nè piu rea cade factta Del giudit io immaturo , che s'affretta .

Ven. Alma piena di fenno Non ha mestier d'indugio al suo consiglio . Parid. Gia cade il Sole , e mi s'oscura'l ciglio ,

4a. Gia Cade il Sole, e ms i ofcural ceg Nè de gl'occhi'l bel lume Ne del volso'l colore Nè del gentil coftume Ben milice mirar l'alto filendore... E sòche beltà vera Mal può mirarfi a fera; E so come fallace

Spesso beltà notturna al di ne spiace :

Pall. Oudinque degli Dei regna la luce, Iuil fol sempre è bello, e mai non muore, Complete of Laterra, el aere adduce Dagli aspetti diuin lume celeste,

Fian della notte a ritornar men preste Fuor dell'vfato l'ore;

Perche l'alta sentenza or pin non tardi De'tuoi giudici fguardi.

Parid. Lasso, che da qual parte

Ponga mano a tant'opra . Non so ne posso a cost forte punto

Condurmi , e'ndarno sfuggo Da chi tanto desia sentirne'l fine .

Come pos'io giammai .

Comprender chiaramente Di tre chiare bellez Ze il fior piu chiare,

Senza piu internamente Mirar di parte in parte Vostre ascose sembianze ?

Pall. Dalla beltà palese,

Che nel volto, e ne gli occhi in voi s'ammira,

Forfe , che ben s'intende Quella beltà , che'l vestimento celi .

Parid. Vago ornamento di leggiadri veli, Purpurato vestir , gemmati fregi , Souente i piu bei pregi Sono, onde donna per belta si vanti ." " Spesso i miseri sposi, e i folli amanti.... Credendo d'abbracciarsi un sen di rose

Strinser la seta in mille doppi, e i linis E trà la pompa delle spoglie, e i crini Il defiato ben tutto s'afcofe .

Ben può donna mortale Per non vera beltà rendersi vaga; Ma'n se stessa à appaga ... Beltà diuina, ne s'adorna altronde, Ma se del bello ancor', che in noi s'asconde Ti pur ziona mirar ogni sembianza; Non ti si nieghi al fin vederci nude Nudo'l mondo fi mira, e nudo'l Ciela, Ne giammai d'alcun velo Kind and Preparation Bello, e lucente il fol s'adorna, o chiude . ( ) hop man Pall. Qui don'ogni pastor à ciascun ora innavoured offe Pasce il gregge, o si posa
Del sen, del sianco la belle Zza ascosa Turimirar vorrai? Parid, Incontro a rai del Sole Nude vi veglio, e fole Bagnate'n fen d'on cristallino rio: E'n ver la cima del seluoso monte Ecco , ch'omai dauanti a voi m'inuio Que men folta è l'ombra , oue pin chiare lon son in A. roll Rifplende'l Sole , e fcaturifce'l fonte. Ginn. Và pur che teco al pari, I saw by mit by bear ! Sine Sprona'l desio Ne giungerem lassie veloci, e pronte Erm. Certo ch'io volentieri Il sequirei s'io non hauessi inteso, Ch'al destinato loco! L'aspetta sole, e s'anco io non temessi Che'l veder nude le divine membra Non fosse un oltrazgiar la Deitade; Col rimembrar della nfelice forte Dell'ardito Atteone, Che vago di mirar Cintia fra l'onde; Fù trasformato in fiera, E de suoi propriy veltri esca fi fece :

Began, 3

SCENA

#### SCENA TERZAL

Archelao, e Cherinto, Alcifo, e Ermillo Pastori del Coro.

Arch. DOSCIA che dalla man del Re troiann
Paride accoss, altor, ch'anuerse Helle
Nel suo natale infaniso
Minaccianan al Regno estremi mali s
Non come wolle Priamo cridele
Alle belue rapaci
L'espos, a morte miseranda, e cruda s
Ma pietoso di lui, ch'erannocente,
Non potendo obbedir l'empio mandato,
Mecol'ritemi in passorale albergo
Il nutry, l'allena's quanto dal Cielo
Ebbi, o pur di sortuna, o pur d'inogeno
Dono, e talento, alui me l'diedi in parte,
E in'onore, e in'amor mio siglio il tenni.

Em onore, e in amor mio netio items. Cher. Habbiano i tuoi defir falute, e pace, O buon veglio, o buon padre : ei non afolta : Tanto in fe fi profonda, e'l penfier nutre.

Arch. Ne men che padre al fuo giouenit corfo Tenut bo't freno, e nel desfre incerto Di quell'est fallace Gl'ho fasto feorta dà condurlo al bene, Et il fentire gli bò mostro di falute. Cer Se non m'inganna in afcotar l'erecchio

Di Paride ei ragiona

Arch. Temei Jouente per atroce morso
Dicacciato Leone, o d'alir assera

No l'rimirar tra anesse braccia inferme
Aperto l'sano, rimaner g'angue
Quante cibi o di lui cure, e sospetti
Quante siate in sen gelommi l'oro

Ansioso in temer di sua suentura . Ma non cura, o sospetto, o tema agguaglia Questa, ch'oggi per lui l'alma mi stringe, Vederlo in si grand'opra Inesperto garzon, giouin acerbo, Correr l'aringo di ragion si dubbia, Poiche tre Dine, etutte, e tre superbe, E per beltade , e dignita famosc , Odo che son discese al gran contrasto. Cher. Teme che'n tal giuditio ei giouinetto

Non ben comprenda la belta piu degna . Alci. Ragion'hà di temer , che't pefo è graue . Cher. Graue ben sì , ma quanto'l Ciel comanda

Si rende lieue nel diuin'aiuto. Archelao non temer , Parid'è faggio ,

E ben che giouinetto, ei pur'è saggio: Che tale il tuo valor , la tua bontade Il rende : etale in Ciel Gioue l'appella, Che ditant'opra gli commette'l pondo.

Arch. Non è si faticosa

L'erta falir di rigida montagna, Oue lacero'l pie tra ghiacci, e spine Ador ad or al precipizio è presso, Diant'è dura, & acerba L'impresa del giudizio all'huom, che ama La via del giusto, e n'è si dubbio il varco. Errano anco i piu vecchi ; E son le cure lor d'umani affari. E con qual senno mai, con qual acume Di ben puro intelletto Vn garzon, vn fanciullo Fia che discerna di dinina luce Quell'efquisit'eccesso, quel supreme Fior d'eccelfa beltade, In cui d'occhio mortale ottufo e'l guardo?

#### OA ST ST O

10'l cerchero frà tanto, E sè tardo non giunge, Per lo suo anuedimento, il mio consiglio, Rimembrerolli , che quand'ci s'accinge A quest'impresa, d'ogni affetto sgombri E d'ogni passion l'animo, e'l guardo :

Krm. Teco, alcuna di noi,

Per farti compagnia se tu no lvieti, Verra . Seguiamlo Alefsi .

Arch. Questa vostra pietade io non recufo; E grazie ve ne rendo ; andianne omai.

#### CORO

O I che la notte con l'oscure piume Il volo affretta a i lidi d'occidente E con l'umido pie d'obblio gl'inrora. Cinta di nuouo lume , Da'monti esce ridente Dirofe adorna la vermiglia aurora; Di sua beltà innamora E le fere, e gli augelli, e l'aure, e i fiori, Gemme de prati, e fregi degli amori. Sorge appo lei dietro le spalle il sole Vibrando dal bel crin raggi dorati, E'nbeltade, e in onor feco contende; Ella dalle viole Di quei campi beati, Et ei vaghez Za in se medesmo apprende, Ma al fin sì alto ascende Ch'ella s'adombra, e fugge, ei tal fiammeggia Che'l Cielo e'l mondo, e'l giorno fignoreggia. L' Aurora non fu mai si bianca, e pura, Ne si refulfe il Sol terfo, e fereno Ch'agguagliar possa la celeste luce

Ch'ogn'altra

Ch'oen'altra luce ofcura. E nel volto, e nel seno Delle tre belle Dee vina riluce. Ma non pero traluce In guifa a gliocchi miei, ch'io ben comprenda Dichi di lor pin la belsà risplenda.

Il fine del terzo atto.

# ATTO QVARTO

#### SCENA PRIMA

Cherinto, Ermillo, e Alcifo Paftori del Coro.

I A piunon siritardi, Andiamo incontro a Paride Per afcoltar da lui Qual finalmente ci giudicò più bella . Perche Pastori omai che'l di'vien me-E tempo è di ripofo, e di quiete

Rivolgete vo'l paffo in verfo'l monte? Se vi muone defio Nuona vdir del gindizio; Frenate'l pie che data è la sentenza.

cher. E'data veramente ?

Erm, E' data: Cher. Narra, Di tosto à cui delle tre belle Dee Della prima beltade Dond col pomo Paride la gloria .

Erm. Ben poss'io più d'ognaltro Narrarui ciò , sè con quest'occhi il vidi .

ther. Tu'l vedefti ? Macome

Se ciò donea celarfi ad ogni sguardo L. Morre de la Dillo ti prego omai.

Erm. Io vidi non veduto

Quant io vi narrerò. Da poi che'l vecchio

Solo lastiam de disease Austri chie, isim utissolo e en al Che Paride trovar di qui pantonio cilod al uig volite di co

Potuto non hauca

Per porgerli di nuovo il fuo configlio v. A ll Per uno Alefsi, so per un'altro calle

Cirinfeluammo a'nuestigar s'ancora

S'intendeuxprouella A. V.

Cosidipassoinpasso 1 9 A MAD

Io giunsi per ventura a quella rupe

La one forge in ver la cima l'fonte, llimi ; ocniron

Che'l Gargaro fecondo irriga, e bagna, E sentendo da lunge

Di voce vmana; anzi diuina'l suono,

M'accostai lieucmente Tra fronda, e fronda ad ascoliare intento,

E vidi allor per un sentier vicino, -Da Paride aspettate,

Venir le Dee . Che lassu giunte al fine ,

Tràl'erbe, e i fior del più subblime giogo, Ini posaro afsaticate l'fianco.

Parue che'l giorno stanco Ringiouenisse, e'l Sol di nuova Aurora

Rinestisse i suoi rai presso all'ocaso: Sparser l'aure di siori un vago nembo,

t del rio mormor è più chiara l'onda; Per la cui di smeraldo erbosa sponda Scoser nude le Dee leggiadre, e schiue.

Et vna schiera d'amorese Ninfe. Di seno alle bell'acque, e pure, e viue

Traffersi ad onorarle, ancelle pronte.

## QVARTO

Cli omeri, il petto e la uezzofa fronte Di quelle piu che'l fol Dine ferene. Dà quei liquidi argenti N'vsciro aspersi d'imperlate stille Che l'ora, e'l Sole in un momento estinte. Ben mille volte il giudice s'accinfe A quell'impresa, esi ritrasse mille Timido, e mal sicuro in si grand' opra-Et esse a lui riuolte Vantatrice ciascuna, e lusinghiera A se'l chiamana, e dicea supplicando Rimira in me , le mie belle Zze fcorgi , E'l bel pomo mi porgi . Onde in quelle divine alme fembianze Internando col guardo un pensier ferma Mira quanta beltade in lor s'aduna; Quinci s'affifa in ona, Indi all'altra si volge, e or disgiunte Ortutte accolte le rimira , e penfa . Bianca è Giunone oltr'ogni marmo puro D'altera maestà serena in vista, A cui per vaga forma il petto s'erge, Quasi una fresca massa di rugiada, Piene hà le braccia, e terfe; e pieno'l fianco, Che fa colonna a quelle vine neni . Pallade sfauillanti gli occhi muone, Fiera, e virile'n volto; Cede al latte'l color, ma d'alabaftro Sembrante membra fue leggiadre, e fciolte; E leggiadro ogni moto ogni fembianza . Ma la vaga del mar figlia amorofa Sifabella vedere in ogni parte Dal crine inanellato al bianco piede. La fronte auorio, & ebano le ciglia Stelle fon gli occhi, e non men chiare e vine A. 1018.

Della itella che n Giel per lei risplende,
E cento grazie in vuso, e cente in seno
Echerzanle tra i liquitri, e tra le rose.
Stupsse le ravi e sir quelle amorose.
Membra diuine il suo dilecto adessa,
Che più volte l'adser,
E più volte la mano
Anuicinò per innolarne vussore:
Mareurenza, e tema il fren li pose:
E dubbio, èr incostante
Per diwerse bellezze, casairare.
Non sà cui fauoreuole si piegbi.

Cocr. Deh come mi diletta.

Tai cose vdir da te, she le racconti Sì chiaramente. Or segui Ermillo segui.

Erm. Qual pittor faggio a nuoua immago intento Si traffe in dietro, e fospirò tacendo: Ma poi ch' al gran pensiero Entro la mente sua disciolse'l nodo, A pulefarlo apri le labbra, e chiuse A celarfelo in fen molte fiate, Pur la fomma beltate Conceputa nel core, Della madre d' Amore Prenalfe all'altre ; ond'ei con tai parole, Die fine al fine à si superba lite. Perdonatemi voi Pallade, e Ginno. Sè per sentenza de miei giusti squardi La perfetta beltà, che'n lei pur regna, Dell'auveo pomo V enere fà degna. E velto a lei cortese Baciollo, e ribaciollo, & ella l prefe Baciollo, eribaciollo; e susta gioia Lampeggiù rifo , e folgorò splendori , E acl diletto immerfa,

Altera in tanta gloria , Parue fignoreggiar le vinte Dec , E di tal pregio ornata Inchinarfi al Pastor benigna , e grata.

Cher. Qualpiacer, qualconiento
Le giunf: alcor pens' to
Nel felice momento
Della dolce parola,
Che spiegò l'alto onore,
Chi afioltato da lei la pose in cima
Di gloria, che nè donna
Non portò n terra mai, no Cielo Dea.

Alti. Ma di Pallade, e Giuno
Qual s'afioliò nella fentenza aunerfà
O querela, ò riprefà incontro a lui,
Com'è fempre collume
Di chi contrafla, e nell'aringo è vinto è

Erm. Tanto fu'l mio timore

De effer quini veduto;
E dalle Dee soperto;
E poi forse dà lor portarne pena;
Ch'io nulla mon tardai, ned altro vidi;
Che'n lei dietto; e itinpide zea in soro;
E scessi giu per lo senier più corto;
Quasi precipitando.
A dar di questo storo voi l'anniso.

Cher. Omai di questa cura

Sciolto's passor, ben può dirstificte's

Ch'innalizato da Gione,

Fanorito dal Cielo,

Fin hà posso à tant' opra in si bren'era

Alci. In si bren'era è giunto, e clopo un brene
penser, quantunque eraue,

Al meritar la grazia d'una Dea, Per cui d'ogni diletto,

K C L N K

ATTO D'ogni contento può sperar la pace. Z s'ei fû delle Ninfe Luce tanto gradita , Da Venere illustrato, e da' suoi doni, Ei diuerranne un Sole, Che co'bei raggi suoi tutte le'nsiammi Erm. Et Enone beata Nella gloria fatal del suo Pastore. Di gioia empierà l core, Paride avendo amante, ani : 15 miles 11 12 12 Bello , Saggio , costante , Caro a gli Iddei , pinicaro A Venere, ch'auninta Seco d'immortal nodo ... Fia che de'loro amors Renda ognor più le desianze liese. Cher. Ma noi , prima che'n Cielo La fortunata Dea E . Ta f morimore Torni a portar della sua gloria il fregio, dessius per della Non cercherem wederla? Noncercherem di reuerirla vmili; E pregarla benigna Al favor delle Selve , or in me an Fall q to s , or silk in 1 Al fauor de Pastori , e delle Winfe ? voi molel vog my Che non è Deitade . Che con piu forza signoreggi, e imperi, L'opre nostre, e i pensieri. Corr. Omel. Weg a ma The markato is Giove, Di sua divinitade Pascer la vista un altra volta ancora; dio laborio et E'n lei mirar , quasi n' fereno specchio, o mui à offoq a de ail Come se nulla di bellezza è in terra : " " saro in re la mi line Dà lei prende sembianza;

Che'n Ciel ritornerà, vinia fua guerra, A mostrar la telià, ch'ogn'altra auanza,

SCENA

#### SCENA SECONDA

Paride, e Cherinto, Alcifo, e Ermillo

Paftori del Coro. (13) Maria in 13

Fietari inio, on am's ye N QV E in alme celesti ira cotanta ? Parid. Cher. Farte ch'à o'y orrogen di riporio ? O h'as spra ? cher. E chi l'auria pensato? Clenma P-lla, oc no, 1/2 0 1 340 Y 61 M

E chi potewa armars

E se Gione m'eleffe al duro pefo,

E pregiol guardo, e fauori la mente es sum este majita

Si ch'io lungi al fallire vsassi l senno; Perch'or si fieramente Cher Mires I melle tung

S'arman contro di me Giunone , e Palla ?

Cher. Qual di nuouo timor pieno'l sembiante Torna il nostro Pastor turbato, e fosco ?

Parid Che non può dirfi l mio peccato, ofallo, S'all'alta voluntate,

Picgando'l mio voler , quel palesai , Che'l cor mi diffe , e mi mostraron gli occhi :

E se tante fiate

Mi scusai ; perche tutte , Lodandomi digiusto,

Celebrandomi Saggio,

S'oftinaro a voler da me fentenza ; Se proferita poi ,

Volcan me com'inique

Perseguir innocente, e farsi inique Nel medefmo giudizio, ou er'io giusto?

Erm. Paride, a che ti duoli, S'è pur ver ch'al gindizio

Tu pur felicemente hai posto fine ? parid. Posto fin sì , ma non felicemente .

A TETE A

Erm. Come pud non felice Effere lfin se l'opra fu divina ? A M I D 2

Parid. Dinino anche e'l poter che mi fa guerra.

Erm. Ad vna delle ere non deftil pomo ?

Parid. Così m'auesse'l Cielo on in the service of the price of darlo, o non m'auesse Gione
A simil cura elette on the illustration of 3.4.

Cher. Forfe ch'à Gione spiaces , and a constant of the che non à Palla, ò Giuno,

Che non à Palla, ò Giuno, Ma à Venere il desti?

Parid. Nulla dà Gione auner sita conosco;

Mabene e Palla, e Giuno
Mi son fatte nemiche,

Poich's Venere il diedi. Cher. Quai voci, ò quai fembianti, O vedesti, ò vaisti,

Ond auf si casion di tanta tema?

Parid. Ciaftuna delle due fif è di pietra,

Stupida à tal fentenza,

Ch'efchife loro, e Venere antepofe;

Che superbe equalmente, Equalmente speraro aner vittoria. Poi congiurate nsieme, e nsieme accolte,

Sè furo emulatrici, Nel desiar del dono,

Nel comune dolor fatte compagne; Inuide nell'onor di tanta forte;

Altere, e disdegnose Mi seguon minacciando, Come sè colpa mia

La suprema belta di Vener sosse y O lor minor beltade

Fosse anche colpa mia, che giusto fui. Cher. Vener non ti difese in tal periglio?

Parid. Vener non fu presente

Quando le Dee mi si mostrare irate. cher. E come non potea'

Venere effer presente;

Se del contrasto riporto la gloria;

E n'ebbe'l pomo ? Par. Poi ch'a lei lo porfe,

Lietissima l'accolse.

Quanto fe'l puo stimar chi bramo mac

Onor fourano, e confeguille al fine.

E verfo me benigna ,

Come se'l cor mi ridonaffe in vece,

Segni mostrò d'incomparabil gioia. L'altre, com'io dicea , flupide , e mute

Celatamente in tanto ...

(Si com oram anueggio,

Enon conobbi allora)

Aguzzaron quadrella al danno mio

Aspettandosi forse

Piu opportuno il tempo alla vendesta;

Anzi all'onta ; che onta

E quant'vfano in me , che non l'offest:

Ch'essendo Vener meco Credero , io penfo , non potermi incontre

Venir , fenta , ch'io fossi

Dalei difeso. Ond io con lento paffo, and

E senza alcun timore,

Vener lasciando , e i pargoletti Amori ;

Che le fur tutti intorno,

Tofto che vincitrice io l'ebbi eletta:

Men'wenia discendendo

Per ritrouar la mia diletta Enone: Disciolto, esgombro da pensier si duro

Et ecco appunto, done'l calle angusto L'alto masso ricinge,

Che l'oracol di Delia ha su le spalle,

E quast in aria si sostiene, e mostra

ATTO

Senza ritegno un precipizio immenfo Mi sentij dietro da vn'alta voce Chiamar per nome e due , e ire fiate: Si ch'a temere incomincial, quantunque E mentre per vietar danno, & oltraggio Mi ritraea dal perigliofo loca , lido V dy non lunge di tai note il suona. Non fia , che'nuedicata Reflil'ngiuria nostra sono Ne lungo tempo vantator ti glorif Di nostro scherno; e forse, inaspettata Non lieue un di ne porterai la pena Allor voltomi'ndictro, Vidi Giunone, e Pallade Minacciarmi orgogliofe. Ohime , per tema , Poco men, ch'io non cadda . a sila of a live e deco int. Dallo stretto sentiero in quell'abiffo. Cher. Contro a si'ngiusto sdegna Con ragioni , e preghiere

Almen per tua difefa non t'armafti ? Parid. Smarrito nel pensier perdei la voce Che per ifcior parole e porger preghi Mossi piu volte, e d'uno steffo node Mi s'auninse la lingua insueme, e l'alma. Ond io non vidi, e non conobbi allora Schermo miglior, che a inuolarmi al guardo Di quelle Dee di cotant'ira accefe; E camminando m'acquiftai col paffo Tanto di via ch'io mi nascosi loro: E per la selua errando, qui son giunto. Libero d'ogni mal ; ma ben m'anneggio. o che tardi , o per tempo Sard in lor forza , e non auro difefa ..

Cher. Deh che'l timor fouerchio

Non ti faccia parer l'ira pin graue,

E'l perigliomaggior, dà cui tu fuggi.

Pavid. Oh quai le vidi in volto acerbe, e fiere i

Alsi. Durar non potrà molso S degno ch'è naso da cagion' ingiusta z Et aurai sempre V'enere in difesa A cui si grato, e sanoreuol sussi.

A cus si grato, e fauoreuol fuits.
Parid. In lei fola confido, e fol mi refla
Quest van speme a farmi al fin ficuro,
Ben che fiesfol offesa
Più muona alla vendetta,
Che non al ouiderdame il honosicia.

Che non al guiderdone il benefizio : Et à lei ritornando, La preghero ch'abbia di me pietade, E'n sì grave periolio mi loccorre.

E'n si grave periglio mi foccorra, Se'l fuo foccorfo vn cofi grande fdegno, Vale a frenare: e s'a frenar non vale, Fuggirò questi boschi:

M'ascondero, fin che m'aiti Gione, Ch'a gli innocenti cuor sempre sonniene. E intanto alcun conforto

Cercherò da configli d'Archelao , Per non mal causo abbandonar me stesso . Ma oue sia pastor ch'ora il risroni ?

Erm. Cercando te per questi prasi intorno, S'omai non s'incontro teco per via, lo'i credoritornaso al proprio albergo, Parid. Es io là m'indirizzo: Amici addio,

440

#### SCENA TERZA

Cherinto, Aleifo, e Etnillo

Cher. A PPEN A aucua varaggio
Di gioia, e di contento
Rassernate l'alme,
Quando del bel Passor nuono timore
Ogni nosser proprieta per punte adombra.
Che non può lungamente
D'ira diubna sostenta guerra,
V man poter che valle
Contro a forza immortale ?

Alci. Obime pastori, ecco le Dinetrate:
Aspetteremle, o no Fuggirem forse
Lor crudo sdegno ? O pur pregando smiti.
Lor chiederem di Paride mercede ?

Arm. Pregatle in consant it a:

Oficio è perigliofe :

Eugerie atto è ritrofo; e malconnienfi

Da gli afpetti dinin torcere i guardo.

E fora il fuegu tardo,

Cia che da lor veduti;

Sufa al partirfi fimular non vale.

## SCENA QVARTA

Pallade, e Giunone, E Cherinto Pallor del Coro.

Pall. OF EST A Sententaria mai non s'obblig Senza farne vendetta Control giudice inginflo Non femore haw a refugio
Nell'aimo di Vinere.
E noi tornando al Cielo
Tempo, e cagione aspetteremo intanio,
Genecefitta dura lo costringa
A preghiere osferirci, e porger voti:
E nell'angustie sucine sociali,
Senza pieta, seure,
Gli moitrerem quanto sia gran follia
Senza l'ocunto anuso;
Prender a giudicar besta dinina.

Giun. Maluagio aunifo, e cieco,
Che sà mal vide, mal conobbe, e peggio
Poi alla fine cleffe. Ch'egli ardifa
Di Venere, vua Dea molle, e laftina,
Antepor la bettade
Alla tua, alla mia,

Non si sopporti mai, Pall. Nech'et dispregi Per le promesse damonssi ve zei; E di mercedi abbominose, e indegne Di spienza i doni, e de gli imperi Sossi non posso è or vada dunque, vada z Dia si itsso do pomo A Venere, ed Amor, Per lei si spogli

Di vero onor. Per lei perda l'ialento De doni di virtà, che ne primi anni Nel giouinetto feno amica infusi. Giun. Tempo verra, che ndarno

Accorger si potra quanto sian d'vopo Le ricchezze, e i tesore A chi nterra dessa viuer felice

Cher. Chi fia Paride', ahime, che ti difenda Daqueste Dee si crude » S'altra mano celeste Non si sa'ncontro a i colpi di tant'ira ?

SCENA

## SCENA QV NTA

Archelao, e Cherinto Pastor del Coro.

Arch. CANT A eterna di Gione Non intefa infallibil prouuidenza Se qual ne vien da te decreto, à legge Sopra di noi mortali, Tutto è di bene , e di giustizia effetto Perche così fouente Nafcon rouine , e mali .... Nell'offeruanza del dinin volere ? Paride obbediente Ecco che giusto à tant oprafi volge; E spogliato d'ogn'ombra Di passion , che't suo ntelletto ofcuri , Dona à Venere il pomo, Ch'ei giudicò dell'altre due piu bella: Or per qual fato anuerfo Caggia in periglio di patirne affanno Io non conosco, e non comprendo: e sempre Viè più m' auueggio com' vmano ingegno A penetrar quelle cagioni ascose, In Ciel non giunge , e in affifarsi langue : E meglio è spesso sostener lo ndugio, Che immaginar , che'nuestigar la via , Che imprime'l piè della dinina cura . Debb'io dunque temere , od aver fpeme, Che'l Cielo ad ogni danno lo fottragga ? Temei da prima, allor ch'io gia pensando Qual d'un giouane sia fallace il senno. E come anche i piu vecchi erran talora, Ma poi ch'a quella Dea ...

. Fanorenole

## QVARTO:

Panorenole ci fu la cui beltade Celebi vi mondo (mopre : so perar voglio). Che gli Dei unti in fua falute pronti Piano incontro alle Dee ch'han feo falegno. Ioi vo'iosto trouar perch'ei ricorra A gli oracoli fanti: E facrifici, e offerte

E facrifici, e offerte L'infernero denoti, & opportuni, Onde fi suol placar l'ira dinina.

Cher. Questo prudente vecchio Mi riconfola alquanto Dopo l parlar di quelle Dee fdeenate , Che m'empi el petto , el alma di timore .

11 Fine dell'atto Quarto.

#### CORO

ON è gioiamortale,
Cos sicura, e serma
Che percossa di Frale
Direa fortuna non la renda inferma
Spiega superbo l'ale
Appena uman contento;
Che l'viene a contrastar nemico vento.
Tutte nostre dolcenze,
Tutti nostri diletti
Portan sico amarezze:
E chi mettare benine, il tosso aspetti.
Non sian le voglie aunenze
Tanto al gioir, che mai
Non teman cospo di contrari guaza
Ma cui l'eterna Giona

Fanoreggia dal Gielo

ATTO

Non procellose pione, Non tempestar d'impetuoso giele Das sue gioire rimnone: Ne d'altri Dei puè l'ira Que Gione immortal sue grazie spira.

## ATTO QVINTO

## SCENA PRIMA

Aleísi, Ermillo, Alcifo, E Cherinto Pastori del Coro.

Alai.

E voi foste doients
In vair che'l Passor perseguitate
Fosse dalle due Dee di saegno accese,
Confelateut omai passor amicis
Che nonelle si lici
Is porto, ende a acqueti il timor vostro s

E dal nuovo periglio Paride liberato, S'alzin le voci di letizia al Cielo.

mm. Deh di com'in un punto, e per qual mano Da cosi duro e graue Soprastante pericol sia disciolio.

Alcs. Il messaggiero Dio,
Che diede i pomo a Paride, e gli mpost
Ch' alla piu bella De lo desse in dono,
Anche da quesi oltraggio
L' ha liberato al sine, & eiss gode
Della sua gelera tronspante, e licio
Senza sopretto alcun; che lo contarbi;

zrm. O lui felice; dinne Senza più ndugio il tutto,

Fanayeneis dal Chelos

QVINTO.

Ma a te chi'l diffe ? Ales. A ciafcheduno è noto Qua per la felua, & Archelao fteffo Meco dianzi l'udi da piu passori,

Co quali il ritronai neternar siuso de sun esta de su.

Poi che per altra via, istorità da storitato de su. Da se dian Zi diffiunte alre, other alre, other band inthe A sceso il monte la fentenza intest, E delle Dee lo sdegno . Erm. Che fe dunque Mercurio in suo fauore ? a Men Engl do Ales. Ei non lontano que di Gioue il tempio Con l'una delle sei marmoree porte Riguarda inuerfo'l mare i Tracij campi, 1997 Quiui doue'l fentier cinto d'abeti Es all of my wife. Dell'alto monte, a quelle Dee superbe : 110 110 110 110 Si fece incontro ; e mostro lor ch'a torto Paride perfeguiuano spietate 3 . . vi gib's ogmal I E non fu di lui colpa, S'agli occhi suoi sembro Vener più bella: lai woM ib I E che fe l'una per tefori, e imperi, si and au otiberd L'altra per sapienza in Ciel risplende 30 343 saidong & Ben auete (ei dicea) di tanto onore Giusta cagion di consolarni , e'I pregio Quindi aggiungea di quant' offesa a Gioue Fosse impugnar quanto per lai fu fermo : have 15 E che Gioue n'aurebbe eserno facgno; Et ei come suo figlio, e suo messaggio Tornando a lus deuea quest'onta acerba ..... Narrare appunto ; onde Giunone accorea Penfasse ben quanto del suo consorte:

L'ira importaffe entroit comune letto; a en la matiche E che Pallade figlia il chiaro fenno, 1 ..... Che dal senno paterno ebbe radice

Non lasciasse oscurar da desio ngiusto .

O THE CA

D'ando sent ciunon di qual perioli o L'era cagione il suo pensier superbo.

L'era cagione il suo pensier superbo.

E che le notti sue vedane, e manche

Ne potean rimaner d'ogni consonsorto a

S'acqueto, consenti, ne se rispossa.

S'acqueiò, confentì, ne fe risposta a accurda reconstitutada.

Alci. Mirate quanto possa in donne alteres, mon his yata base.

Superbe, e disdegnose a constanti abancure la bancure la ban

Si nociua vendetta banno in potere de suo ose tuo ma i 3
Ales. Pallade alle ragioni sente social an i 1 51 so ano "no o

Vere, e possenti, onde su vinta Giuno,

Et all'esempio suo,

Tosto, placata lei, placossi ancora : mano

E pace es confegui della grand'ira (Quantunque breue) e pace a voi riporto. E tempo è di gioir, che la ragione

Del pastor innocente,

E di Mercurio la pietofa cura

Gradito ha Gione : à cui rendiamo or grazie ,

E preghian che costante ognor mantenga

In Paride gentil giustizia, e fede, A falute de boschi, e de' Pastori.

Cher. Ben douena quel Dio,

Che fu nunzio di Gione, Perch'ei prendesse si mporsante ofizio, anna Come pinch'altro valereso, e giusto.

Sottrarlo ad ogni oltraggio.

Erm. Vener dimora in terra, Aland Aland Alanda Sala

Ales. Dimora in terra, e con Paride ancore Min de 1/4

La riuedrem, che mal poteano nfieme
L'una vincente, e due rimafe vinte.
Girne fen a contefa, e fenza guerra.

Irm. O feice Palore,
Ch'afsicurato da fi gran periglio,
Dopo un breue dolore
A nuona pafferai ficura pace;
E la tua Enone amata
T coo contenta i giorni
Sen Xaltri affanni godera fereni,
E i buen vecchio Archelao
Nella falute tua riconfortato
Allunghera de gli anti prefio al venir manco.
Que fil ch'è pon si prefio al venir manco.

Alci. Noi, se per lui di tema
Empicmmo'l sen, dalla mercè diutna
Ch'a lui ranto benigna al sin's èvolta
Sempre sperar potrem tranquille Hato,
Ond'abbia da gioir l'armento; el gregge,
E le campagne, e i boschi fais si tiette.

S C E N A S E C O N D A, Paride, e Venere, e Ermillo, Paftoredel Core. Core di Ninfe, e Coro, di Amori.

Parid. V ANTO diletto allor fentiffe leore
Tolo ch'a gli occhi mici grato s'offerfe
Tuo fembiante diuin, celefte Dina;
Iodir nol sò, che nol comprende l'alma,
La voce è muita, e questa lingua inferma.
Ma dè cotanta gioia
Mi sensi confortar si dolcemente,
Ch'oçni tema, oçni assamo
Mi stolse dal core in van momento,
Si ch' appieno conicuso

I 2 Dopo'l

AOT TIUTO

Dopol tuofanto aiuto a te m'inchino lam odo, morboura ! Ven. Priach'io tornafsi a trionfare in Ciclons & sun unit and 1 Tra l'altre Deita piu bella ne chiara, a pones a mo om o Palefar ti volca, ch'io quella fui, Irm. O felice Pafford, Che perfuafil meffaggier di Giene a marp il ab ora vicipa do A nterpor si ministro Dapo in brene do ore Con Pallade, e Giunon per la tua pace aunit intolleg anoun A Ch'io steffa non potea pormi a tal'opra stanne mond ant al & Senza maggior la fiamma Teco contents s gierns Loro accendere in fen di fdeano . Lita unaffa intla Ino ? Et or partendo a te grazie nouelle oulselork ordozou moud! A Renderò quali io deno, Nella falure ina riconfortato Che mi fregiasti di si alta gloria, inena ilg ek avonganila Che di tal nodo annippe maines la offere in rung s'els la lore La mia diuinità teco fi resta, somat eb int rag of io N isla. Che'n Ciel mai non fu Dies sowem alleb noil onunciones Ch'a mortal cofa rinolgeffe Lgnardon any mod onas inla id Sibenigno com'io Sempre (perar porrem tranquille Trees, Fia verfote ; che fra l'alme più care en l' vior an aidea ano Sempre l'auro. Te fortunato amare, atto ampagnino el H Te felice godere SCENA SECO: pizique orangalal Paride, e Venere, e Ermillo, Faoturil omitigolob I Fard d'ogni amoreso tua piacere dail iberod Parid. Dina bella , e ferena , Ch'a me tanto piacefti, a wile ottolih OTMAY

Che d'altre Des celette n sind boot en the el P Per te fola pregiar fentij lo fdegno . , minib sunidan, ou E Perche fi tofto al tuo amorofo regno sos lon eds, oz lon vibel Innolandoti a noi Vener ritorni ? : foup a atuma avoca & I. Di cui me steffo adorni, sam dob is rate in a profite Non lasci qualche pegno Char 184130 11 11112 Erm. Porgi o Dea vittoriofa Et ch'appiens ansento.

Dopo's

Porgi

| Porgi delle tue grazie a' ferui tusi                           | Properties and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcun premio alcun dono.                                       | collect of the collection of t |
| Lascia, deh lascia anoi 040                                    | RETURN THE WILL LEAD BY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nel di delle tue glorie                                        | Andrew Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fortunate in Amore,                                            | Ninta Emilling The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Degne di te , memorie :                                        | Bes als Siego z sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Speme in amor sicura a voi Pastori                             | 24. 21 = 1 . 1 . 1 . 2 0 203 2 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lascio; & a'uostri pianti, a'vostri p                          | reghiner 11 harones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In domandar aita,                                              | Ta luging 87 'et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In confeguir pietade , 37 th 4 7                               | chilitofori E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Così soaue infundero dolcezza,                                 | Erm. E noi femore locr nao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Che dell'alma belleZza                                         | Savem tuoi ferni am meo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Di queste Ninfe aurete al fin lo mpe                           | Ciramor de pome il for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Non pru crudo, e senero . shans.                               | An'i di tem mi ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ne proucrete'l cor , non piu ritrofe ,                         | Amor Bell are left the.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Non piu superbe, e schiue;                                     | prima Rela de ch'aler de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ma cortest, pietose,                                           | edicora. Dea finn of a zoft l'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pregnenout, amoroje sitole 18918                               | C e vimilià inc fall a sa s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Saranno a' desir vostri : Ardite ama                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Voi congrati sembianti                                         | Kipning to Steer &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Di lor grato servir gradite il dono                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ninfe; ch'aliro non fono                                       | Oran, 10 faulers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le grazie vostre, e'lbel, che'n voi                            | Sonara, in requiriloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ch'vn degno guiderdon'dell'altrui<br>Ch'vna veramercede        | fede, ng , h , 1 , C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | In 1 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Di chi seruendo , amando , ognor v'<br>E perche non sia alcuna |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di voi , che singolar per me non por                           | Earlie Chair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tra le vostre bellezze vn don piu ch                           | diame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A cui la grazia, a cui la leggiadria                           | West a state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A cui i costumi adorni, e le maniere                           | 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peregrine, e gentili io lascio; a cui                          | The state of the s |
| De pin begli occhi l vanto: E qual                             | delrife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dual del color del volto, o dell'anoi                          | 10 69 -9 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Della mano, e del sen si pregi illustr                         | Ca of transfer and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.00                                                           | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

623

Vn nobil portamento mt - 12 3 7 22 1 1 1 1 1 In alcuna si lodi, in altra il suono D'una voce soane : ne crin d'oro Tal una splenda sì, che'l Solne perda. 

Prima Non disgiungendo la deuota cura, delcoro D'amoroso piacere work of inches a nome ni en que . 834

Ognor adefeherem l'anime vaghe; all al a coited Tal di tua luce in noi s'accende ardore , Che'l giel discaccia , e fa nascer amore .

Erm. E noi sempre sperando

Sarem tuoi ferui amando. Ch'amor di speme sol si nutre, e paste;

Anzi di speme pur si crea, e nasce.

Amor Bella amorosa madre, Bella sì, ch'altra bella

Dea piu non fia , nè stella ,

Che vinta à tua belta non renda gloria; or eta cilonet, 14 

Riportafti vittoria

Riportasti vittoria Di sì degna contesa ;

Or và , trionfa altera : Mostra per questi lidi n' or alla l'elle como la

Della ina pompa il fegnalato fregio;

Indi all'alta tua spera Ritorna, init'afsidi, il ve to the of con doid

E noi per queste selue 3 3 1 4 4 4 5 1 1 1 1 2 3

Dolce ne neenderem l'anime , e i cuori Di Ninfe, e di Pastori. W May - Jolia orfor al in P

E fia l'ardor fenza tormento , o piante, a si chyg el iso A

Da poi che'n queste felue 1 19 . serola latos . iso A Riceuesti l'onor di si gran vanto : L'or une 29 2 . suirgoro 9

Ven. Mostrate al mondo omai Care delsZie mie dolci mièi figli;

Che non fempre di guat

Nay to be to HAVE

Voi l'anime passece, e i cnor nutrite.

E su che gl'acchi in vaght squardi girà
Di questa, e quella Ninsa.

Ad impiagare, ad instammar i petti a.

E su che ti diletti
Di dar vista à sospiri.
Tu che lacrime al pianto
Mesti, e su, ch'à mentir parole insegni
Tu, ch'accendi gli slegni, e su ch'à pregni
Forza inssondi gli slegni, e su ch'à pregni
Forza inssondi, e virtute,
E vois tutti miei speli.
L'armi oprate, e i cossigli
A pace de gli amanti, oggi, e salute.

Amor Non men à oro glistrati Secondas appiamo vifar, che quei di ferro, omadre, delcoro E ne cuor de montalis del Oggi nostre ferite

oggi nostre ferste
Fian soau , e gradite.

#### COR O

EM Pèben digioire,

Etra igiochi, etra; canti
Questa ferena auuentures inotte
Passar tranquilla, e s'isteggiar contenti,
E Paride onvar lieti e ridenti,;
E Paride onvar lieti e ridenti,;
Che spor ogn'altro hà dia chiamassi lieto s
Che la nostra allegre? La
Per nouello timore
Piu non sia che s'attristi, o si conturbi,
Da tal messiggia al sin chiara s'ascolta.

Amor V E N E R del Pomo altera,
primo V assena ciclo omai: e sol ne resta
del coro Che'l giudizio di Paride s'approni
licenzia E per giusto, e per saggio, eccessi Evoi,

## 84 ATTITVO

Da voi ancor, nel cui gindizio han luce L'opere degne, e sara lieto il fine D'ogui no Aro defir , che fol fu volto 15 1000 3 Al piacerui , al feruirui, e farui onore . ha E se queste, che ntorno, O donne , o stelle , o Dee , ne cui sembiante Venere con le grazie e ride, e splende, la la se une Col dolce lume di lor chiari fquardi, E con un vago lampeggiar di rifo Approneran del Giudice prudente utilio , la chai azro I La gradita elezion di tanta Dea, E voi tut milif Cortesi figli suoi , gli esperti Amori, 32 23 31240 inera L Di cosi caro affetto auran memoria Quando fia tempo. E ne bisogni loro Consiglieri fedeli , e grati amici 2 Gli auran mai sempre: Ch'io ben so da quante, O cinclington E quante cure ne gli ascosi seni Siete oppresse talor, donne gentili, Silas 13 3, 141. Quando celatamente amor v'affale, E sospirose, e sole, a forza mute; Chiudete in cor le dolciamare piaghe, D'ogni ardimento prine, e di consiglio. Giotte adunque ; e di leti Zia fegni Mostrata omai se fu degno di loda Di Paride il giudizio, E fe'l piacer a Venere v'è caro, at sail me

Se da suoi figli desiare aita.



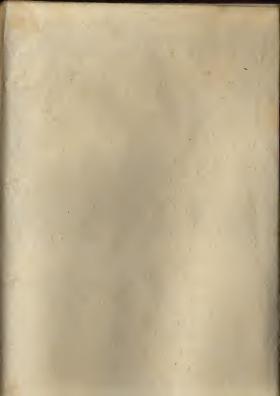